



perche da re uien lasufficientia
come lapostol ciamaestra & insegna
concedi a noi perla tua gran clemenza
dimostrar una storia sancta & degna
che sia salute delle nostre menti
state diuori & con silentio attenti

Racconta fancto giouanni damasceno
una fancta diuota & degna storia
di barlaam & di iosafat pieno
di uittu chiara & degna di memoria
che lasciato ogni stato uil terreno
sileuo in alto alla superna gloria
cui lastrada del ciel a molti aperse
& finalmente ilsuo padre conuerse

Vno seruo uiene al Re & dice ladon na sua hauere partorito. Ringratia ilciel diquel chi tifauello

& fanne festa con diuino ostitio

che ta cocesso un figliuol molto bello di



PALATINO P.6.37.2.

Vno astrologo disputando dice. Ascende loscorpione aquesto figlio & marce nella prima casa mostra che sara di gran forza & gran consiglio se non esfalsa lascientia nostra dametter ilsuo corpo agran periglio aut. dicatis parer lasententia uostra Vnaltro astrologo. Videtur mihi huom di reputatione ilsol congiunto in mezo dellione Vnaltro astrologo dice cótro alprimo Itradice Aliter sentio sio non sono errante & dico che dal sol uirru dipende pru dence clementissimo & constante siche per tutto sua fama sistende ma molto dal suo padre discrepante Redice coli siche concludo parer reuerende popoli assai sorro di se corregge & gran subuerriror di nostra legge Dice uno de dicti saui alRein nome duna parte di loro. eguite E se cerchato con gran sottiglieza & questo del ruo figlio habbiam ueduto o delite che sara gran baston di tua uecchieza Re. perche fia saggio & molto antiueduto & hara gran porenza & gran riccheza d ii



PALATINO P.6.37.2.

01 a legger & insegnare almio figliuolo piani prouedi che sia saggio & riuerente 112 tal che sileui sopra aglialtri auolo alprimo. fate che uiua sempre in festa & in gioco Honestissimamente arempo & loco prima degno Iosafar rinchiuso nel palazzo dice a sua serui. Diremi serui miei che uuol dir questo egno che mio padre mitien cosi rinchiuso sarebbe mai chio glifussi molesto gegno che mba cost da se cacciato & schiuso mensi fategli almeno in parte manifesto 1/1 & dire quante ilmio uiuer confuso & che glipiaccia sol lasciarmi un giorno andare un poco aspasso qui dintorno RZO Vno suo seruo ua al Re & dice no decto in nome di Iolafat. Iltuo charo figliuol siracomanda acro benignamente alla tua maestate Collazo & priegha & reuerente tidomanda che ru riuolga allui latua pierare nfermalli che lostar chiuso glie strana uiuanda ilalli & pargli che tu gliusi crudeltate di lolafat uorrebbe sol che glidessi tanto agio palazo & chalmeno un giorno uscissi del palagio dice IlRe uolro a sua baroni dice Andate adunque & montate acauallo



Tu rispondi bricchone: esara buono chi rinsegni ballar con questo suono Vnaltro pouero dice. Che uuo tu far di noi che diauol fia mento che thanno facto questi poueretti Ilcaualiere dice. alli Tu nedomandi mal che die tidia io telfaro saper se tu maspecti Risponde il pouero. chi Perche cida ru questa ricadia on ancor non sai di tua uita gliesfecti elsignor ruo puo far quel glipiace ma chi dispiace alpouero adio spiace ore Dice unaltro pouero. lta Aspecta un po chio uo torre un bocchone cosi lopossa iltuo signor prouate moleffa Dice il caualiere. mol Si mitaccosto con questo bastone io ridaro merenda & desinare Dice il pouero. 10 Serba per altri questa colletione 0113 cheme fuggito uoglia di mangiare mino lasciami bere un tracto hai tu tal frecta partito che dio del ciel nepossa far uenderra Giunto Iosafat al Refanno festa:& on uno sonato alquato & danzaro il Re da licentia: & losafat siparre.



per uiuer sempre con si gran martyre almio parer felici son coloro mpo che disprezan del mondo ogni desire Za & forse chi non nasce espiu beato per non uenire in si misero staro IZa Dice ilmaestro a Iosafat. Figliuol queste son cose naturale adre di sentir huom uechieza affan ni & morre tra ne forza contro aquesto o ing egno uale che atutti e/dato una comune sorte ma ilpensar sempre aqueste cose tale da te discaccia come huom saggio & forte & di non essere nato anco e/ mal decto anni chogni coli cola escreara aqualche effecto Viene Barlaam alla porta come mer catante: & domanda di parlare a lo safat dicendo di uolergli mostrare certa gioia. Dio ticonserui & timantenga in uita inni io uengo a uisitar tuo signor degno & portogli a ueder tal margherita che ual piu che non ual tutto ilsuo regno perchella puo con sua uirru infinita Ufine far sapiente un che esdi basso ingegno & ciechi & sordi & muti liberare 2010 pero milascia altuo signor entrare 110 Risponde ilseruo a Barlaam.



Barlaam in cambio della gioia pro messa incomincia a predicare lafe de di christo a Iosafar. Colui chel cielo & luniuerlo regge ilquale e/una essenza in tre persone latua benignita sotto sua legge dirizi:che son sancte giuste & buone & della impresa che per me si elegge conceda gratia colla mia intentione ison dadio mandato a predicarti ella sua sancta fe manifestarti Forse a notitia tua non espalese che pelpeccato del primo parente ielu figliuol didio del ciel discele SILVI essendo stato quel disubidiente humano & finalmente humana carne prese & habito qui fralla mortal gento in bethleem nascendo di maria eccato uergine sempre dopo ilparto & pria Fu crocifisso: & mostro carne uera & perseguiro dal crudel tyranno rance con lasua madre uergine & sincera al più igno ando in exilio: & torno ilseptimo anno 100 & nel diserto con uita seuera 2010 stette quaranta giorni in grande affanno & uiuendo prouo per troppo zelo ento fame sere dolore & caldo & gelo ulo diéco



PALATINO P.6.37.2.

& solo aquesto misagiugne un duolo. pensando quanto esbrieueiluiuer nostro per seruir a colui chio bramo solo che uiue & regge nello eterno chiostro & ru facci di me quel che ru uuoi che piu che non possio di me tu puoi Hora Barlaam bapteza Iosafat tto & baptezato Iosafat dice. Tu mhai col ruo parlar si ben contento & con lauista tua chi non so dire mo & non tiso mostrar quel chi ho drento ma questo effecto sol tiuoglio aprire che di restar qui solo ho gran tormento chi uorrei teco uiuere & morire mo bene pero ripregho che in piacer risia acceptar me tuo seruo in compagnia ene Risponde Barlaam. Se tu uolessi uenirne con meco canti io tiuo dir quel che nadiuerrebbe che se ru fussi preso & altri teco nti ogni nostro secreto saprirrebbe & pero uiui col ruo padre seco che qualche effecto seguir nepotrebbe iddio aspecta tempo si come huom prudente p10 che chi fa infretta tardi senepente Iosafar dice. Almen del nome tuo fammene certo, Ato



Tu se sauto signor: ma fanne pruoua che illamentar altuo caso non gioua Dice il Re aquello baro ne uecchio. Che possio far se questa mia fortuna aquesto modo sempre mimolesta 10 ho di molte cole pensaro una di far almio figliuol tagliar latesta Dice il barone. Non far signor non per cosa nessuna ognialtra cosa siuuol far che questa ru non nhai per quanto io penso & odo & pero piglieremo questo altro modo ertito Eglie di nostra uno huom qua presso ppella chaquesto barlaam simile pare fallo pigliare & fingi che sia desso & fa pelregno tuo manifestare OID che dogni legge aciaschun sia concesso orello uenir in corte a sentir disputare uello costui lalegge sua prima difenda & dipoi uinto alla nostra sarrenda Forse chel tuo figliuol ueggendo cedere 10 alsuo maestro murera proposito laldo Dice il Re albarone. 100 Ogni uostra speranza suo concedere come fa quel che ha laurta in dipolito e andro almio figliuol per fargliel credere dice.



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di PALATINO P.6.37.2.

mifu da laui mia pronuntiato che tu saresti ladisfactione & laruina del mio principato ma se ru segui in questa rua ignoranza tu mifarai crudel contro a mia ulanza Iosafat alpadre. Tempo esdamare & rempo esda disdire e rendi rempo di pace & rempo di discordia **lfacto** non electro sempre di ubbidire & intendi ne usar contro adio misericordia OIDE sio ue dro che miuoglia perseguire non chio cerchi da te pace & concordia ma dallaspecto tuo che non mipigli come serpente suggito gliarrigli IlRe siparce & rorna poi a drie to con buone parole. Honora figliuol mio lamia uecchieza che troppo lubbidir alpadre eidegno laclo & non uoler con questa tua dureza rouinar sottosopra ilnostro regno Iolafat dice. late Ne con molti minacci o con dolceza non tibilogna affaticar lingegno nift 2 IlRe dice. Poi che reco non ual forza ne prieghi fa che sol questa gratia non minieghi honorato Seguira il Re dicendo.



siche alfigliuol del Recon tal menzogna non ardischin uenire alcun christiani ma se fia uer letua sancte doctrine io seguiro cua legge insino alfine IlRedice che non dubiti. Non dubitar che tisia facto oltraggio defendi latua legge arditamente Dice Anacor seco medesimo. Io ho facro lafossa douio caggio & reso illaccio ouio daro alpresente esara buon tenere altro uiaggio & fuggir ilpericolo eminente bene eglie ral uolra senno a rimutarsi & buon sara col figliuol accostarsi Vno di quelli saui uenuti alla ttarlo & di dispura dice. Se tu colui che colla tua arroganza ne dimostri che noi siam tutti in errore ello & che hai hauto sol tanta baldanza di baptezar ilfigliuol del signore Risponde Anacor. Io son quel desso & ho ranta fidanza dispurando con uoi nel mio facrore che rutti iluostro error confesserere & alla nostra fe concederere Seguita Anacor. Non uaccorgere uoi quanta stolritia







ilsenso ejuinto & lanima smarrita tanto che morte misarebbe uita Vno mago conforta il Re & dice. Non dubitar che siporra rimedio iho pensaro miglior fantasia chogni cola siuince per assedio se tu uorrai seguir lauoglia mia io ritorro d'aquesto assanno e redio se non eluana lascientia mia IlRedice. Se ru fai questo una imagine doro ripongho: & sempre per mio idio tadoro Elmagho dice. Fa che di corre ebaron sien leuari & poste in cambio altrerante donzelle che tutti siano alla carne inclinati maximamente delle cose belle & io uno de mia spiriti incantati era mandero insieme a fornicar con quelle & farenlo per forza ritornare IlRe dice. Andare & fare quelle apparecchiare Dice il Realle donzelle. Accio chel facto ogniuna di uoi intenda uoi sarete menate in certo loco oue questa sara uostra faccenda di tener ilmio figlio i festa & i gioco itte



tu se giouane & bel non esser crudo & non disdire agliamorosi prieghi non ticoprir che non tiuarra scudo fuggi stu sai che conuien chio rileghi na di per cerro latua effigie eltuo colore loto. non mostra essere in terra sanza amore losafat dice. Cioche tu prieghi indarno taffarichi iliero & incresciemi di te che non intendi quel che tu parli ne con chi tuldichi e uanneggiando a qual signor offendi & quanto sieno accepti icor pudichi aquel signor che cieca non comprendi ilqual beato a re selconoscessi & salle mie parole tu credessi Ladonzella risponde. Se tu unoi chio consentazo chio ticreda sanza hauere altra fede o testimonio bisogna che una gratia miconceda chi micongiungha teco in matrimonio che ral leghame per quanto sicreda alla christiana fe fu sempre idonio eparriarchi & pierro hebbono sposa pero faccendol fia laudabil cosa Iosafat dice. Coresto e uer chel matrimonio accepto fu sempre adio: ma que channo promesso

di uiuer casti: & fermo illor concepto lare questo legame un graue excesso Dice ladonzella. Se non una questo almen teco nellecto posar solo una nocre sia concesso chio tiprometro se ilconsentirai nella tua legge gran fructo farai Il Re uiene a sapere quello hano fa cto ledőzelle: & Iosafat sadormen ta: IRe dice a una donzella. Ditemi presso io uengho per sapere quel che seguiro sia del mio tigliuolo Vna donzella risponde. Egliera stanco ese posto a giacere & uiue in grande affanno & pene & duolo & non ciuale ingegno ne sapere chogni concepto adio ha uolto folo ne solido fu mai piu diamante quanto costus nella sua fe costante IlRe siparre: & rornaro a casa dice a sua baroni prima ritorni a sedere Io ho pensaro poi chel ciel dispone che cosi sia di dar mezo ilpaese almio figliuol per sua dominatione per umcerlo con dono tanto correle diremi uoi lauostra opinione che quanto sia seguito ue palese Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.





Leggere de propheti ogni scriptura & ciascuna sibylla che non erra che de incarnar della uergine pura & discendere idio di cielo in terra & coli siconcorda ogni figura che per camparci dalla infernal guerra iesu figliuol didio nel mondo uenne & per noi morte & passion sostenne Et non uera altro modo a liberarci perlo peccato del gran padre antico se non col sangue suo ricomperarci & farci amico quel chera inimico & cosi uenne in terra per saluarci nel uentre di maria sempre pudico & questo equel chel ciel ministra & regge & cieca & stolta & uana ognialtra legge IlReudito Iosafat stupefacto a chiaro confessa & cocede alla fede icare: & di christo & dice. lice a po Benedecto sia lhora elgiorno elpunto poli. chio racquistai: del cel per farti herede certe & essere reco aranto bene assumpto alluminato della sancta fede tu mhai di dolce foco ilcor compunto chi prouo quel chalchun per fede crede bapteza me nel nome di giesue & tutto ilmio reame prendi tue



adio del modo humana pompa & magna & tu signor per tutto maccompagna Iosafat stato un poco dice a Ba rachia suo barone che louuo le lasciare in suo scambio. Perchio tho sempre amato barachia & conosciuto in remolte uirture Ite io tiuo dar tutta lasignoria accioche lopre rue sien conosciute che a me conuien cerchar per altra uia mo & piu recti sentier lamia salute & pero dacceptarla sia contento dellaqual sia giustitia ilfondamento Risponde Barachia. Io non son degno di tal principato ma credo che habbi facto per prouarmi chi non ho teco tanto meritaro che debbi aquesto grado solleuarmi 1010 Risponde Iosafar. Cosi dal nostro idio eiordinato & pero non uoler piu contrastarmi non alzo pietro gia pescator uile grandeza i no: ma sol lessere humile Piglierai questo sceptro & lacorona & questo amanto: sorto ilqual sicopra & sia difela ogni persona buona che uirtuosamente ilmondo adopra



Ina. Iosafat pattito di nascoso da sua perla uia dice cosi. Non fuggi mai di gabia uccel si lieto chi miparto da uoi cieche delitie doue non uisse mai nessun quiero per leguir queste fragili diuitie 10 son si sconosciuto & si secreto le upale chi non curo dalcune sua malitie lale hor ueghio ben lerror del mondo scorto & chio son pelcammin che arriua alporto опе Iosafar giunto nel diserro truoua uno romito & dice. ne Guarditi iddio sapresti tu insegnarmi 110 un romito barlaam che sta nel bosco Dice ilromito. achia Tu se qualch : c.nbra & uien qui per tentarmi :8 uatrene in pace chio tiriconosco Iosafar dice. lo sono seruo a iesu ru puoi toccarmi insegnamel per dio Ilromito. lo nol conosco Iosafar. gno lo son digiuno se ru uuoi fratel mio tati darmi un po damangiare reme Ilromito. Vacti con dio fi



10 & tutta lamia prouincia ho conuertita dice, elpadre mio quale esfacro christiano 010 siche latua uenuta non fu in uano Barlaam risponde. Benedecto sia tu baron mio franco ditutto uuolli illignor ringratiare io so che tu debbi essere molto stanco & pero tiua drento a riposare ecie dellacquaio uogliam dire del bianco & io andro dellherbe a procacciare non remer di niente: & pensa teco : feco di usuere & morirti qui con meco tello Stando nel diserro uiene uno angio lo annunciare lamorte a Barlaam. Ascolra barlaam lagrande offerra 110 & uolgi uerso idio tua uoglia immensa far dice presto latua speranza sara cerra peroche idio taspecta alla sua mensa daquesta ualle lachrymosa incerra lanima a tanto gaudio sidispensa non temer di colei alcuna sorte che dal uulgo bestial chiamara esmorte Barlaam uolto a Iosafar dice come lan giolo gliha annuntiara lamorte. O iolafat lanctissimo figliuolo sappi chel nostro idio nel ciel maspecta lanıma sento gia leuarsi auolo fii anni

per tornar alla fua patria dilecta dilecta ma sol mineresce de lasciarti solor salasque sendo lanima mia con reco strecta di sonale non pianger di colui che erriuocato alla sua parria: che saresti ingrato losafar piangendo dice a Barlaam. O suenturato a me doue son giunto oue milasci in questa selua errante perche non fui daquelle fiere absumpto per non ueder latua morte dauante ogni speranza mia perdo in un punto fammi neltuo uoler tanto costante dolce signor per rua piera infinita chi possa sopportar questa partita Ma ru padre dilecto che non chiedi se tanto mami nel divino aspecto perche sol questa gratia non concedi che reco muoia ilruo fedel sugerro Barlaam dice. O dolce figliuol mio confessa & credi che tu sia riseruato aqualche effecto ascolra quel che barlaam tidice ancor meco sarai nel ciel felice Seguira Barlaam & dice a Iolafar. Tu uedi iluiuer nostro quanto esbrieue che presto come fior passa/& non dura Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.

ogni nostra speranza aluento lieue lamorte esfin duna prigione scura achi ben uiue: aglialiri eidura & grieue channo posto nel módo ogni lor cura fa che tu stia con meco in oratione poi midarai larua benedictione Seguita barlaam dicendo. Quado lanima fia dal corpo sciolta questa misera spoglia prenderai OIC con letua mani fa chella sia sepolta & di me spesso riricorderai lauita poi chella tisara tolta ancor liero nel ciel miriuederai Iolafat dice. 61 lo benedico te con rutto ilcore cosi tibenedisca iltuo signore Morto Barlaam losafar lose pellisce dicendo. Dapoi che re paruto o sommo iddio di riseruarmi aquel chio non intendo lanima piglia ru del padre mio lacarne che fu rerra 10 glielarendo lanimo elcore & ogni mio delio dolce signor nelle tua man commendo fa che sia meco sempre in compagnia **Ifac** si chio possa seguire perla tua uia UC 112



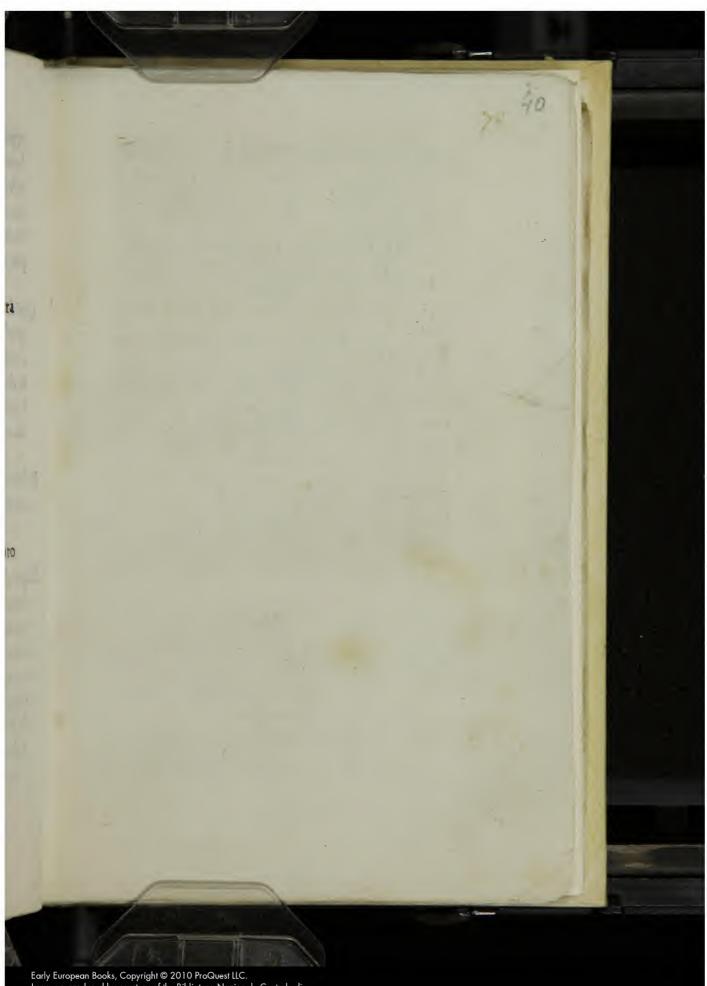